Lire 1,50

PUBBLICITÀ Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14.360 ABBONAMENTI

Italia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abb menti o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni poseono essere contenute nello spazio riservato alla causatte del versamento nel Bollettino di C.C. Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

ABBONATII Provvedete in tempo utile al tinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postale N. 1/24910 . Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale, Scrivete ben chiaro ol re al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola: RINNOVO



rasoio provoca inevitabilmente irritazioni e bruciori alla pelle del volto. La Ditta GIBBS ha creato un TALCO BORATO che, per la sua particolare composizione, possiede spiccate qualità rinfrescanti e assorbenti, particolarmente indicate per eliminare gli inconvenienti suaccennati.

(EDS

TALCO BORATO

Giornaliera giene

Bellezza

Buona

Salute

S A STABLIMENTI ITALIANI GIBBS - MILANO





# MANA

ADDIZIONATRICE SCRIVENTE ITALIANA A TASTIERA MODERNA











### LAGOMARSINO



MACCHINE PER UFFICIO - MILANO: TELEFORO 14.001 FILIALI E AGENZIE NELLE PRINCIPALI CITTÀ







Al comando di una nostra unità sul fronte egiziano (R. G. Luce-Croce

# FERME PAROLE DEL DUCE A GORIZIA

Il 31 luglio, durante un'improvvisa visita a Gorizia, il Duce, entusiasticamente acclamato dalle popolazioni e dalle truppe, ha riunito a rapporto un gruppo di comandanti appositamente convenuti. « Il Duce si legge nel comunicato del 3 agosto — ha illustrato ai presenti la situazione operativa generale sui vari fronti dell'Asse ed ha inquadrato in essa la situazione militare italiana precisando i vari compiti che sono affidati alle nostre Forze Armate nei diversi scaechieri. Il Duce è passato dopo ciò ad una disamina tecnica delle diverse esigenze e delle direttive che Egli ha impartito al riguardo ed ha additato le possibilità e i programmi dell'avvenire soffermandosi in modo particolare sui problemi che direttamente interessano la zona confinaria e la Slovenia e Dalmazia con speciale riferimento alla Slovenia ».

Il rapporto è durato circa due ore e si è concluso con precise istruzioni impartite dal Duce ai comandanti convenuti. Terminato il rapporto, il Duce si è affacciato al balcone del palazzo del'Comando militare della zona di Gorizia.

« Dopo un vibrante A noi! di tutta la folla, il Duce, spesso interrotto da ardenti acclamazioni, ha parlato con accento vibrato per rievocare l'epico sforzo onde furono rese sacre le rive dell'Isonzo e le doline del Carso e si ricongiunsero per sempre quelle terre alla Madre Patria.

« Contro coloro che al di qua e al di là dell'antico confine ancora ac carezzano sogni malati, il Duce ha detto che sarà applicata, come già si sta applicando, la inflessibile legge di Roma. Il secondo fronte — ha detto il Duce — non si farà nè qui nè probabilmente in qualunque altra parte del mondo. L'Asse ed il Tripartito hanno i mezzi per raggiungere la Vittoria». LA FISSAZIONE MOSCOVITA DEL SECONDO FRONTE — PRUDENTI RISERVE INGLESI E AMERICANE — DIMOSTRAZIONI FILOSOVIETICHE A LONDRA — DE-PUTATI INGLESI PRESIEDUTI DI MAIDKI — UN ANGOSCIOSO ORDINE DEL GIORNO DI STALIN — COSA SIGNIFICA LA PERDITA DELL'UCRAINA — PESSIMISMO AMERICANO — GLI STATI UNITI ALL'ARREMBAGGIO ANCHE IN INDIA L'INFLAZIONE ANGLOSASSONE

Una manifestazione di incontenibile entusiasmo ha salutato la fine del discorso, dopo la quale il Duce lasciava il palazzo del Comando e risaliva nella sua automobile che, aprendosi a fatica il passo fra la folla plaudente, raggiungeva l'aeroporto.

Il secondo fronte, invece, continua ad essere la fissazione, oltre che di Mosea (e questo lo si comprende senza difficoltà) di larghe correnti del mondo anglosassone, che vi si appassionano come ad un argomento di varietà. Ampie discussioni si svolgono negli Stati Uniti su i nomi di coloro che possono essere i candidati probabili al supremo comando di questo ipotetico secondo fronte. Auchinleck, Wawel! Mac Arthur o Marshall oppure l'ammiraglio Lehay? Si parla anche del generale canadese Mac Naughton, geograficamente americano e politicamente britannico. Litvinoff, invece, amerebbe a quel posto un generale russo. Altri, infine, propendono per un triumvirato anglo-russo-americano. E si è citato il « precedente » dei consoli romani, i quali comandavano a turno un mese per ciascuno. E' un'idea.

Di questo secondo fronte, nonostante la dichiarazione Roosevelt-Churchill, non sembra persuasa la stampa inglese. Tipico il linguaggio del Daity Telegraph: «La richiesta per un secondo fronte aumenta tutti i giorni e trova in ogni cuore un appoggio incondizionato. Ma se si dovesse subire uno scacco nei tentaivo di creare il secondo fronte esso porterebbe delle conseguenze più diuastrose per la Russia che il ritardo

stesso di affrontare il tentativo. Il secondo fronte deve avere ragionevoli possibilità di successo. Le sue .ndispensabili condizioni sono: 1) la supremazia aerea; 2) le sufficienti navi per trasportare e vettovagliare una forza sufficiente; 3) l'equipaggiamento di queste forze con materiale almeno eguale a tutto quello che il nemico può ad esse opporre; 4) la creazione di un fronte in Europa non deve trascurare il fronte in Egitto e neppure quello delle Indie: 5) le disposizioni per rinforzare in modo continuo e sufficiente il nuovo fronte della Gran Bretagna e degli Stati Uniti; 6) il potere di martellare e imbarazzare le comunicazioni nemiche. Uno scacco nel tentativo di aprire un secondo fronte cambierebbe le speranze di tutti gli amici della libertà in Europa nella più nera disperazione. Vogliamo omettere deliberatamente da queste considerazioni le perdite sanguinose che comporterebbe un secondo fronte. Non esiste un delitto maggiore che inviare uomini inutilmente alla morte ».

Questa è acqua fredda gettata dal giornale di Eden sul fuoco dei bollenti entusiasmi bellicisti delle masse britanniche. Ma insieme coi giornali di ogni gradazione sono stati mobilitati anche i comizianti laburisti affiliati alla casta dominante. In una assemblea tenuta a Londra, un rappresentante del partito laburista, il dottor Haden, ha detto, fra l'altro, che un tentativo inconsulto di un secondo fronte potrebbe concludersi in una tragedia, perchè non si deve escludere che esso si risolva in una battaglia nella stessa Jughiliu una battaglia nella stessa Jughili

terra. A sua volta, in una riunione di minatori il ministro del lavoro Bevin ha dichiarato: « Coloro che insistono perchè sia aperto a qualunque costo un secondo fronte, non si rendono conto che così facendo randono un servizio al nemico.».

A dare manforte alla stampa britannica, è intervenuto anche l'ufficioso New York Times, il quale, dopo avere elargite molte buone parolle alla Russia, ha scritto: « Roosevelt non vuole passare oltre al consiglio dei militari in una decisione strategica di tale importanza. Il Comitato militare misto angloamericano elabora dei piani per l'appoggio alla Russia prima che sia troppo tardi. Gli esperti militari hanno tuttavia numerosi ostacoli da sormontare. L'Inghilterra non può esporsi ad un nuovo insuccesso. L'incubo per gli Stati Uniti è il problema dei trasporti».

Senza volerlo, i governanti di Londra e di Washington si mettono in aperta polemica coi governanti di Mosca e con l'azione che essi spiegano presso le masse operaie. La loro mansione, oltre che spiegare le buone ragioni della prudenza nella guerra, pare diretta ad arginare il movimento espansivo della propaganda bolscevica. Come era da aspettarsi, la questione del secondo fronte diviene per l'Inghilterra una questione interna, di difesa sociale. In tal modo la crisi del fronte russo provoca una doppia crisi in Inghilterra: per le conseguenze belliche che essa crea al sistema difensivo imperiale e per i sovvertimenti che già si delineano nella coscienza collettiva.

Le prove di questa sinistra influenza dei boiscevismo sono quotidiane. Il 29 luglio mille e cinquecento persone di ambo i sessi si riversavano nell'aula centrale della Camera dei Comuni per chiedere ai membri del Parlamento di abolire la disposizione che vieta la pubblicazione del giornale comunista Daily Worker. Non sono mancati incidenti che hanno reso necessario l'intervento della polizia.

Ancora più significativa - fatto senza precedenti - la convocazione di duecento deputati inglesi in un'aula della Camera dei Comuni per iniziativa dell'ambasciatore sovietico Maiski. Fra il gelido silenzio dell'assemblea, Maiski ha esposto ai parlamentari britannici la reale situazione in cui si trova l'Unione sovietica ed ha parlato dello sforzo inumano cui sono sottoposte le armate rosse nel tentativo disperato di arginare la travolgente irruenza delle truppe dell'Asse e dei alleati. Con drammatiche espressioni egli ha ancora una volta scongiurato i deputati inglesi di esigere dal loro governo di arrestare la valanga che sta travolgendo ogni resistenza. L'eccezionale antiprotocollare intervento del'ambasciatore rosso nello stesso edificio della Camera dei Comuni ha provocato nel pubblico inglese un agosciato stupore.

Non è affatto il caso di meravigliarsi di queste affannose agitazioni bolsceviche. Una ulteriore prova della situazione sovietica, è data da un ordine del giorno lanciato da Stalin alle truppe, che conclude con queste parole: « Ogni ufficiale e ogni soldato deve rimanere al suo posto o morire; non può esservi che la vittoria o la morte». Significativo il commento della Stella rossa all'o.d.g. di Stalin: « Ogni ulteriore ritirata potrebbe avere conseguenze disastrose per la Russia. Essa potrebbe essere precipitata nell'abisso. Dobbiamo arrenderci all'evidenza: ogni ulteriore guadagno di terreno non può che rafforzare la potenza nemica e prostrarci ai suoi piedi. Il pericolo è grave, tanto più grave in quanto siamo anche minacciati, a seguito delle perdite di territori più fertili, di non avere viveri per il prossimo inverno».

Parole fin troppo vere, poichè l'intera Ucraina è già passata dall'economia dell'U.R.S.S. a quella dell'Asse. L'Ucraina è stata sempre il serbatojo agricolo della Russia, Circa l'ottanta per cento dell'immensa pianura, che si estende per 447.000 chilometri quadrati, esclusa la zona polacca, è dedicato all'agricoltura. La famosa « terra nera » copre una fascia di territorio che parte dalla Bessarabia e attraversa l'Ucraina propriamente detta e si prolunga oltre gli Urali. Fra le colture una delle principali è stata sempre quella cerealicola, con una produzione annuale di 176 milioni di quintali. nella quale il frumento figura per 67 milioni. Importantissimi sono anche i raccolti della barbabietola da zucchero, della patata, della segale e del girasole. Il patrimonio zootecnico, che è andato continuamente assottigliandosi fino al 1934, ha ricevuto, in seguito, cure particolari coronate da successo. I dati del censimento del 1938 danno le seguenti cifre: cavalli 2 milioni 937.000; bovini 7 milioni 759.000; suini 7 milioni 729.000; ovini 3 milioni 300.000.

Il valore minerario e industriale è esso pure grandissimo. Il bacino del Donez ha riserve per 71 miliardi di tonnellate di antracite, accanto a giacimenti ricchissimi di ferro, le cui riserve nelle miniere di Krivoi Ros comprendono un miliardo e 125 milioni di tonnellate, cui vanno aggiunti gli importanti giacimenti di manganese di Nicopol, le cui riserve sono calcolate in 450 milioni di tonnellate. Il Caucaso richiama il Medio Oriente e l'Egitto, dove le superstiti speranze inglesi tramontano col fallimento di tutti gli attacchi che Auchinleck ha sferrato con costosa ostinazione al nord, al centro, al sud del nostro schieramento nella vana ricerca di un tallone di Achille.

Questo stato di cose ha avuto un commento adeguato dalla diffusissima rivista americana Life. « A cosa servono le cifre di produzione, se poi si nasconde al pubblico americano che il materiale bellico, siano aeroplani, carri armati o artiglierie, non vale niente! Il nemico co-

nosce queste manchevolezze e pertanto non bisogna nasconderlo agli americani. Mentre gli alleati vincono sulla carta, l'Asse stringe gli alleati in un cerchio di acciaio e conquista nuovi punti di appoggio. Malgrado tutti i loro sforzi, i russi non sono riusciti, nello scorso inverno, a strappare una sola delle basi tenute dai tedeschi e anzi questi ultimi sono riusciti a conquistarne delle nuove. Anche dietro i rassicuranti titoli sugli eventi africani non si nasconde per gli alleati altro che una disfatta dopo l'altra. Ma ciò non è tutto. Se si volge lo sguardo all'Estremo Oriente si deve constatare che i nipponici portano via agli americani le basi di appoggio e laseiano a loro i titoli dei giornali. La situazione non offre alcun minimo motivo di tranquillită e di soddisfazione ». Tali considerazioni avvalorava, giorni fa, il capo della produzione americana Nelson con alcune dichiarazioni, nelle quali confessava che l'aumento della produzione di armi e di navi non era tale da giustificare alcun ottimismo.

Anche la situazione nell'India si aggrava ogni giorno più. Il Congresso panindiano si rifiuta di negoziare con l'Inghilterra, nè, d'altra parte, il Governo inglese intende muoversi sulla via della concessioni, come ha dichiarato Amery ai Comuni (30 luglio). Nella stessa seduta, alla fine della discussione sulla questione indiana, ben 63 deputati, per la maggior parte laburisti, hanno votato contro il Governo. La stampa londinese ha sottolineato l'avvenimento, notando che finora, il Governo di Churchill aveva avuto, al massimo 25 voti contrari.

Tre giorni avanti, il Primo Ministro giapponese aveva avuto paroli molto chiare a proposito dell'India. Il Giappone non esiterà ad estendere il proprio aiuto e la propria collaborazione all'India per l'attuazione delle aspirazioni oramai secolari di questo nobile popolo 3.

Di tutto ciò tentano di approfittare gli Stati Uniti, implacabili nell'accaparramento delle posizioni imperiali britanniche. Notizie da Londra riferiscono che in quei circoli indiani si assicura che Vendell Willkie, su incarico di Roosevelt. si recherà prossimamente in India per cercare di trovare una formula con ciliativa tra la presunzione ingleso e la ferma volontà indiana d'indipendenza, formula che possa curare ad entrambi, sotto l'egida di Washington, una meno agitata esi stenza. D'altro canto notizie prove nienti da Teheran indicano che anche in Persia gli Stati Uniti brigano per soppiantare l'influenza inglese in quel Paese. Si apprende infatti che il Ministro della Guerra iraniano ha annunciato la nomina di due consulenti militari ricani.

Il quadro non sarebbe completo, se mancasse di un accenno alla situazione finanziaria degli alleati. In Inghilterra il Ministro delle finan-Wood ha annunziato ai Comuni la decisione di aumentare la circo lazione cartacea con una nuova emissione di 50 milioni di sterline Negli Stati Uniti il Segretario al Tesoro Morgenthau, presentando a Parlamento una nuova domanda di crediti, ha fatto una succinta espo sizione finanziaria. Ecco i dati fon damentali. « Al termine dell'anno fiscale le spese di guerra ammonte ranno complessivamente a 110 miliardi e 500 milioni di dollari, somma tuttavia considerata inadeguata allo sforzo bellico nord americano, giacchè il Congresso ha stanziato 223 miliardi da impiegarsi complessivamente entro il 1943. Se la guerra dovesse durare oltre il 30 giugno dell'anno successivo, per l'anno fiscale 1944-1945, si prevede che gli Stati Uniti spenderanno altri 100 miliardi, portando così la spesa con plessiva di guerra dal 1940 al 1945 all'astronomica cifra di 323 miliardi di dollari. Gli esperti nordamericani dubitano che sia possibile impiegare tanto danaro. In ogni caso, non c'è paese che possa resistere a simili salassi, senza vedere la propria struttura sociale cadere a pezzi.



I laburista Bevan mostra di essere tra i più ingenui parlamentari britannici. La supina adorazione per la dea democratica spinge i suoi fedeli agli assurdi meno pensabili. Qualche volta vien fatto d'arrestarsi. perplessi, nel leggere i resoconti della vita parlamentare inglese e riflettere se non sia il caso di immaginarsi tanti discorsi come episodi d'una tragicomica burletta, ai danni dell'autorevole rispettabile public opimion del Regno Unito. E' il caso, senza dubbio, del citato Bevan. Egli ha chiesto, senza scomporsi, che il Governo dia assicurazioni sulla creazione d'un secondo fronte. E' per poco che il deputato non ha aggiunto di precisare dove, come e quando esso sarà costituito. Oltre la possibilità militare, oltre la convenienza strategica, oltre la discussione politica v'è questo singolarissimo fatto dell'agitazione popolare per la creazione del secondo

Ironte. Esse comincia a diventare, più che il leit-motiv propagandistico, una specie di luogo comune, additato e creduto come la 
panacèa di tutti i mali. O, forse, secondo i giudizi più cauti e le opinioni più sperimentate, la semplice 
espressione d'una affiorante stanchezza delle masse avversarie.

### FARE QUALCHE COSA

I fronti interni del nemico hanno ricevuto, uno dietro l'altro, da Dunkerque a Singapore, dei colpi in pieno petto. Per quanto folgoranti e sempre di aspetto nuovo, le vittorie del Tripartito hanno finito con apparire d'una inesorabile ma stancante monotonia al pubblico. Esso conosce, oramai, tutta la tecnica propagandistica di queste sconfitte. Il primo annunzio parla di salda resistenza, poi vengono le ammissioni sulla potenza di urto dell'avversario, poi, infine, i dubbi sulle possibilità di tenere. Infine, quando tutto appare perduto, si svaluta la posizione che bisogna abbandonare. Così per il suolo di Francia; così in Norvegia, così in Grecia, così a Hong Kong, in Birmania, a Singapore. Ora. così facendo, l'impressione e la compressione del fronte interno delle Nazioni unite deve essere stata enorme. La cadenza continua delle sconfitte, la loro inesorabilità, l'apparato propagandistico che le ha accompagnate costantemente debbono avere scossi anche i nervi più forti i quali, oramai, sembrano chiedere una cosa sola: che si esca dalla posizione di sùccubi e si prenda, comunque, l'iniziativa.

L'appello di Maisky ai duecento deputati riuniti in una sala del palazzo dei Comuni costituisce soltanto un aspetto di questo dramma anglo-americano del quale si va palesando attualmente tutta l'intensità. La propaganda comunista ha spiegato tutte le sue bandiere nella vecchia Inghilterra, ma non è che parzialmente l'origine di quanto sta avvenendo: la crescente richiesta popolare cioè della creazione di questo secondo fronte il quale dovrebbe



Una zona industriale occupata dalle truppe italiane nell'ansa del Don (R G. Luce-Berard)

# STRATEGIA DI PIAZZA

appagare le fantasie più accese e concedere la tanto attesa soddisfazione d'una prima vittoria sulle potenze del Tripartito. Oramai siamo arrivati ad uno stato d'animo per il quale una via d'uscita è necessaria: la spedizione, od il qualunque diversivo, dovrebbero venire fatti, se proprio sarà impossibile attribuire loro un valore strategico, e meno che mai risolutivo della guerra, per esigenze interne. Qui sta il punto più caratteristico della lotta tra i due sistemi antagonisti, il liberale ed il totalitario. Immaginate voi se i tempi dell'offensiva di Hitler o le azioni di guerra degli italiani dovessero essere dettate dall'impazienza dei fronti interni che cosa accadrebbe! E' quello che minaccia di avvenire nello schieramento nemico.

Nel campo americano, per esempio, il Chicago Daily News muove una solenne rampogna. Essa è diretta principalmente al patrio governo, colpevole d'aver mandato truppe in Irlanda per sentirsi dire dei complimenti e partecipare a banchetti. La frase tradisce evidentemente il dispetto della pubblica opinione la quale credeva di poter risolvere qualche cosa con l'invio di un numero imprecisato di unità: imprecisato ma certamente relativo se si tiene conto che per trasportare 100 divisioni dal nuovo sul vecchio Continente occorrerebbero 10 milioni di tonnellate di naviglio. La cifra ufficiale tedesca, riferita al mese di luglio, dà, come è noto, un milione di tonnellate di mercantili affondati: prospetto eloquente, anche con tutte le debite cautele che simili calcoli comportano, per inimaginare le difficoltà di spostamenti in grande stile, attraverso l'insidiato Oceano.

Comunque, il gran pubblico non si rende conto di questa e delle altre difficoltà. Quelle, per esempio, che facevano rilevare ggli americani come le banchine fossero ingombre di materiali e di autocarri non ancora scaricati, per deficienza di naviglio pronto. Il pubblico esige

che si faccia qualche cosa con i mezzj attualmente a dispozizione, prima che sia troppò tardi; prima, cioè,
che intervenga il crollo della Russia
che molti presagiscono imminente ed
altri a breve scadenza, per restare
nel campo dei pessimisti anglosassoni. In fondo a tutto questo, il rilievo più interessante che si possa
fare è il desiderio di dimostrare immediatamente una vitalità che sembra oramai assopita e, nello stesso
tempo, di aprire una via che permetta la marcia verso un futuro
meno buio.

### DISSENSI POLEMICI

Ma non sono tutti d'accordo. La tendenza del secondo fronte è controbattuta, per esempio. dal New York Telegramm il quale rappresenta altri gruppi di commentatori nel chiassoso vespaio creato intorno a questo segreto militare. Dice il giornale che di tutti i pericoli che minacciano la Russia in questa estate uno dei peggiori è che il Giappone la colpisca alle spalle mentre essa combatte per la vita o per la morte contro la Germania. Dei due mezzi per aiutare gli amici sovietici, si veggono quindi le esigenze immediate: o scacciare i Giapponesi dalle Aleutine occidentali o mantenere, comunque, l'avversario abbastanza occupato per evitargli di attaccare i sovietici in Siberia. Come si vede, si tratta d'un ripiegamento polemico, per il caso che non si possa - e dove? - costituire per davvero il tanto atteso secondo fronte. Mentre i tecnici dissentono sulla sua utilità e sonratutto, sulla possibilità di mantenerlo in vita appena dopo la sua problematica apertura, il pubblico continua però a far la voce grossa. E' certamente molto difficile cavarsela con dei ragionamenti del tipo del citato giornale americano i quali hanno il torto di non impressionare con forti sensazioni la gente irritata ed agitata da una oramai lunghissima inerzia: dove, infatti, sarebbe possibile il dire d'avere adempiuto al dovere di impegnare i giapponesi, quando tale dovere è indicato con la frase generica del tenerli occupati?

Perciò è probabile che i dissenzienti non abbiano molte probabilità di successo. Ordini del giorno e telegrammi pro aiuto indiretto alla Russia si moltiplicano e si ammucchiano sui tavoli dei dirigenti anglo-americani. Basta questa sola considerazione a far riflettere come sia divenuto angoscioso il problema per coloro i quali hanno la responsabilità delle sorti dei rispettivi paesi, quando si veggono premuti da ogni parte dalle esigenze delia piazza. Tutto il sistema democratico si rivela in questa contingenza: nessuno riesce a comprendere come dal clamore d'una simile discussione il nemico tragga tutto il giovamento possibile. raccogliendo elementi che non possono non dimostrarsi preziosi. E' questo il difetto principale delle democrazie, verbose e rumorose, in pieno contra-

sto con l'ermetismo e la precisione quasi meccanica delle operazioni dei totalitari.

### ELOQUENZA D'UNA RISPOSTA

Sempre in merito al caso Bevan, si apprendono dei gustosi particolari. Il Governo tenta di reagire, con delle opposizioni e delle negazioni al crescendo del furore popolare perchè non si provvede, attaccando in Occidente, a « salvare » la Russia. Sir Stafford Cripps, a nome della compagine ministeriale, ha avvertito cortesemente l'interpellante Bevan che i piani e le operazioni in via d'esecuzione non possono venir discussi in pubblico. Sono sempre 615 persone cui il Governo dovrebbe comunicare le intenzioni del Comando Supremo. Se la sostanza è quella che c'era al minimo da attendersi, la forma è sgraziata e veramente scortese. Qualcuno opina che sia un modo comodo per liberarsi dall'assillo della pubblica opinione, invelenita dai recenti successi dell'Asse e desiderosa di sboccare, comunque, in un fatto nuovo.

La morale che se ne trae è, però, una sola. E cioè che la sensazione della sconfitta possibile, e sotto certi aspetti prossima, aggancia i fronti interni nemici. Essi sono in movimento, in mancanza di quelli militari. La loro perplessità invernale è sfociata in un'agitazione estiva. La impazienza è debolezza; e i sintomi sempre più numerosi di questa impazienza testimoniano la diffusa coscienza d'una irraggiungibile vittoria, con i mezzi, gli uomini ed i capi che essi hanno oggi sottomano.

Perciò la strategia di piazza prende il sopravvento e minaccia di farpesare, nei modi e nelle forme democratiche, il suo funesto intervento sulle decisioni dei responsabili e forse nelle stesse fasi della guerra.

RENATO CANIGLIA

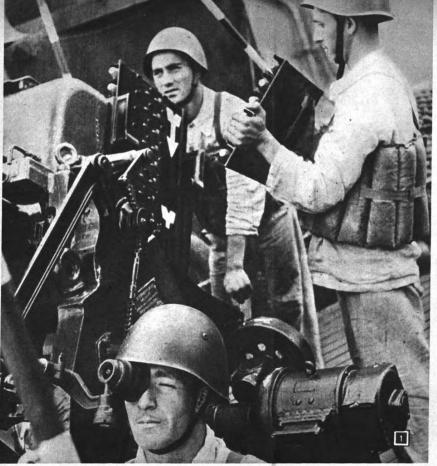

# LA GUERRA SOTTOMARINA EL MEDITERRA

La scorsa settimana, in un sommario esame della tecnica della fatti, che quel lungo inseguimento guerra subacquea applicata nell'attuale conflitto in confronto dei criteri di impiego che hanno caratterizzato la campagna sottomarina 1914-1918, abbiamo mostrato e concluso che in passato il sommergibile agi, soprattutto isolatamente e atten. dendo che il bersaglio andasse a transitare nelle sue acque, mentre nel presente i sommergibili operano collettivamente.

Abbiamo anche detto che, ove dovesse essere impiegato coi criteri della guerra passata, il sommergibile potrebbe rendere assai meno di quanto di fatto ha reso alla causa del Tripartito. Ma l'argomento va completato perchè quelle nostre considerazioni si riferiscono e si applicano all'Oceano; non si applicano alla guerra mediterranea, che presenta condizioni di ambiente e di lotta completamente differenti, onde è logieo che differenti siano pure i ri-

sulle interminabili rotte oceaniche, non è materialmente possibile nel ristretto bacino mediterraneo o meglio in quella metà di esso alla quale volta a volta i convogli nemici limitano in genere ciascun singolo spostamento. Ma non è questa la solo differenza fra il Mediterraneo e l'Oceano. In Oceano si svolge l'insop. primibile e intenso traffico dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, traffico massiccio di merci di ogni specie, che si intreccia in tutte le direzioni, che si concentra in grosconvogli i quali navigano in genere sotto la scorta di un numero notevolmente inferiore di unità da guerra. Nel Mediterraneo invece i convogli sono stati sempre rari e lo sono divenuti sempre più a misura che le navigazioni sono diventate più rischiose per il nemico; e non si è trattato di ordinari convogli, ma di convogli speciali cioè

di particolare urgenza ed importanza, non deviabili quindi lungo le rotte oceaniche o perchè la loro mèta era dentro il Mediterraneo, come nel caso dei rifornimenti di Malta, o perchè il loro arrivo non ammetteva ritardi di sorta in quanto legato ad una situazione difficile, ad una offensiva da alimentare, ad una posizione pericolante da sostenere. In convogli siffatti e per traversate così brevi, si comprende che gli inglesi abbiano usato ben diverse proporzioni fra i piroscafi e le navi di scorta. Dunque il Mediterraneo non offriva e non offre che rari convogli formidabilmente scortati e in rapido defilamento davanti ai sommergibili, senza possibilità di inseguimento nè di rinnovare l'attacco nel corso della stessa traversata. Per il resto, i soli bersagli del Mediterraneo sono le navi da guerra nemiche, che costituiscono obiettivi veloci, agili, astuti, dotati di apparati di ricerca e di un ottimo arma-

mento antisommergibile e contro quali è quindi assai pericoloso ricer care e assai difficile ottenere dei successi. Ma, a parte le diverse pos sibilità di attacco, sono persino le condizioni di vita che nel Mediterraneo diventano per il sommergibile molto più dure che in Atlantico. Nella vastità dell'Oceano si comprende che gli anglo-sassoni non possono esercitare una diffusa e nua vigilanza antisommergibile; ciò significa che in massima, e specialmente nelle regioni oceaniche iontane dalle coste e dalle basi nemiche. i sommergibili devono affrontare il contrasto nemico solo o essenzialmente nelle vere e proprie azioni offensive, perchè questo contrasto si applica e si condensa in una ristretta zona posta intorno al convoglio da proteggere e mobile con esso; ciò significa che, quando non è in corso l'inseguimento e l'assalto d'un convoglio, il sommergibile che conduce la guerra oceanica potrà vivere gior. ni tranquilli, potrà restare lungamente in superficie e il suo equipaggio potrà avere aria e luce. Ma in un bacino ristretto come il Mediterraneo si intende che il concetto della organizzazione antisommergibile britannica dovesse essere completamente diverso; e cioè gli inglesi hanno cercato di controllare in permanenza la intera superficie del mare o quanto meno quelle zone maggiormente accessibili alla loro aviazione e alle loro unità antisommergibili, le quali erano anche le zone in cui dovevano recarsi a operare i nostri sommergibili. In con seguenza, nella loro attività mediterranea le nostre unità subacquee si sono viste contrastate, insidiate e cacciate non solamente nel corso delle iniziative offensive, ma altresì durante la vigile ma inoperosa attesa nelle zone di agguato, come pure durante le navigazioni di trasferimento; si sono viste costrette a trascorrere le giorna-



te in immersione; hanno combattuto e rischiato non solo quando l'occasione si è presentata propizia per scattare all'attacco, ma altresi per conservare attiva una minaccia soltanto potenziale o per assolvere un compito soltanto esplorativo. Altrettanto del resto è avvenuto ai sommergibili germanici che sono venuti ad operare entro il Mediterraneo e che, come si rileva dai risultati annunciati via via dai comunicati, hanno colto i loro successi isolatamente e contro singole unità scortate ed hanno «lanciato» più spesso contro le navi da guerra che contro i piroscafi, al contrario di quanto hanno fatto e fanno i loro colleghi dell'Oceano. Corrispondentemente anche le forze subacquee italiane dell'Atlantico, per quanto costituite da un numero relativamente modesto di unità, hanno operato collettivamente quando se ne è presentata l'occasione, come nel caso dell'azione collettiva di guerra nella quale distrus-







sero al largo delle coste iberiche circa 100.000 tonnellate di naviglio nemico. Ogni mare, ogni teatro di operazioni ha insomma le sue caratteristiche, le sue diverse condizioni ambientali, le sue particolari esigenze. Per il Mediterraneo, detto che la guerra subacquea vi si è svolta e vi si svolge più dura che nell'Oceano aperto e apparentemente con minori risultati, rimane da rispondere a una obiezione che a questo punto si presenta spontanea e, in apparenza, perfettamente fondata. Si domanderà cioè per quale ragione, se dentro il Mediterraneo non dovevano offrirsi ai sommergibili italiani altro che scarsi e difficili bersagli, la Marina italiana si sia provvista di un grande numero di navi subacquee. La risposta è che, a parte l'impiego che di questi sommergibili si è fatto anche in Mar Rosso, a parte l'impiego che se ne è fatto e se ne continua a fare in Atlantico, a parte i risultati diretti e concreti conseguiti in Mediterraneo ad onta delle difficoltà sulle quali ci siamo soffermati, sta il fatto che la mancanza di bersagli è la conseguenza della deviazione del traffico nemico. Ora è evidente che il traffico marittimo britannico in tanto è stato deviato in Oceano in quanto la via mediterranea è stata resa impraticabile dall'Italia con i vari mezzi della guerra aeronavale, fra i quali il sommer-

gibile occupa un posto di primo piano. In un certo senso, anzi, il risultato ottenuto è andato oltre le previsioni e le possibilità dei sommergibili: essi si sarebbero limitati ad ostacolare il transito del commercio britannico, supposto avviato ancora lungo l'itinerario mediterraneo; lo hanno invece interrotto e troncato del tutto. Un traffico ridotto e loeale è rimasto nel Mediterraneo orientale. Oggi questo traffico si è confinato addirittura alla estrema porzione orientale, alle acque del Mar di Levante, alle rotte costiere della Palestina, della Siria e del Delta del Nilo. Contro questo traffico operano attualmente i sommergibili dell'Asse; contro di esso, in mezzo alle difficoltà che abbiamo descritte, sono stati strappati gli ultimi successi dell'arma subacquea italiana annunciati dai recenti bollettini di guerra.

GIUSEPPE CAPUTI

ASPETTI DELLA GUERRA NAVALE: ASPETTI DELLA GUERRA NAVALE:

1) Mitragliere controceree a borde di
une nostra unità (R. G. Luce Valvasori) — 2) Lupo di mare di un nostre
sommergibile (R. G. Luce Bosio) —
3) Sbarce di materiali in un porto dell'Africa settentrionale (R. G. Luce Bencivenni) — 4) Con la poppa già sojnmersa e la prora in fiamme, ecce si
fine di un mercentile britannice (R. G.
— 5) Partenara di (R. G. Luce Esposito)
— Distrazioni a borde di un sommergibile (Luce)





IL PASSAGGIO DEL CONFINE GEOGRAFICO TRA EUROPA ED ASIA — L'IN-TERRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA KRASNODAR-STALINGRADO E L'AVANZATA VERSO IL CAUCASO — LA SITUAZIONE NEI SETTORI DEL BASSO VOLGA E DEL DONEZ — GLI APPELLI DI STALIN E LA DISPERATA RESI-STENZA SOVIETICA — CONTRATTACCHI BRITANNICI IN EGITTO NUOVI SUCCESSI NIPPONICI IN ESTREMO ODIENTE

Nel ritmo vertiginoso degli avvenimenti bellici svoltisi tra gli ultimi giorni di luglio ed i primi di agosto, a molti osservatori è, forse, sfuggita una precisazione topografica contenuta nel comunicato ufficiale tedesco del giorno 28: il passaggio del Manie, il piecolo corso d'acqua, affluente del basso Don, nel quale molti dei maggiori geografi riconoscono la linea naturale di confine tra l'Europa e l'Asia. In tal modo, a poco più di un mese di distanza dall'inizio delle operazioni, le forze tedesche ed alleate hanno varcato il limite geografico tra i due continenti, avvicinandosi sempre più alla catena del Caucaso ed instancabilmente premendo le armate del maresciallo Timoscenko in ritirata.

Nel settore settentrionale, poi, procede l'occupazione della grande ansa del Don e varcato anche questo fiume su larga fronte, le truppe tedesche e romene minacciano da presso la corrispondente ansa del Volga ed il grande centro industriale-strategico di Stalingrado.

Varcato, anche il Sal, altro affluente di sinistra del Don, che
scorre quasi parallelo ad esso nella
stepposa regione dei Molucchi, le
forze dei feld-maresciallo von Bock
hanno puntato su quella ferrovia
Krasnodar-Stalingrado, che costituisce, per così dire, il cordone ombelicale collegante la zona petrolifera
del Caucaso col bacino del Volga.

Il comunicato tedesco del giorno 31 luglio, poi, precisava che questa ferrovia, con l'occupazione della località di Proletarskaja, era stata ormai raggiunta ed interrotta per un nerto tratto; ciò che equivaleva al virtuale spezzamento in due del fronte sovietico, in quanto le due parti di esso non rimanevano più collegate che dalla via fluviale del Voltata del visco del producto d

# VERSO

gni giorno si annunziavano nuovi successi alleati; il raggiungimento dell'importante centro di Salsk, sulla ferrovia stessa che da Krasnodar porta al Volga, nel settore del Manic, ove opera l'ala sinistra; la conquista di Kutseewskaja al centro; il forzamento del fiume Ieja, all'ala destra.

La grandiosa manovra tedesco- alleata si va facendo, quindi, sempre più minacciosa in direzione del Kuban e dei primi contrafforti del Caucaso. Mantenere il possesso del distretto del Kuban sarebbe particolarmente prezioso per la Russia sovietica, poichè è quella l'ultima regione di forte produzione granaria che le rimane; essa ha una superficie di circa 90 mila chilometri quadrati ed

ga, aleatoria, perchè vigilata e controllata dall'aviazione germanica, e di scarso rendimento. Da questo momento, quindi, nasceva per il Comando sovietico un altro grave problema: come, cioè, far affluire alle armate del nord la benzina, e come inviare a quello del sud gli indispensabili rifornimenti di uomini e di materiali.

Raggiunta ed interrotta questa ferrovia, le colonne celeri tedesche ed alleate hanno seguitato a premere ed incalzare le masse sovietiche in ritirata, snidando sistematicamento intere formazioni, altre chiudendone in vaste sacche, ad altre ancora precludendo, con fulminee puntate di fianco, ogni via di scampo. Ed o-



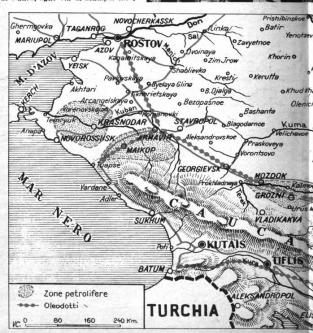

# IL CAUCASO ED IL VOLGA

una popolazione di quasi tre milioni

Attraverso la regione stessa, poi, oltre alla suaccennata, importante ferrovia Krasnodar-Volga, passa anche un grande oleodotto, che dai campi petroliferi di Maikop si dirige verso Krasnodar ed il porto di Tuapse.

E' facile, quindi, comprendere di quale importanza sia per i Sovietici la difesa estrema di questa regione, e quali motivi abbiano indotto Stalin ad emanare un ordine del giorno alle truppe, nel quale si ordina loro di resistere ad ogni costo in contrasto col precedente ordine del giorno di Timoscenko, relativo alla ritirata metodica ed elastica. Con ogni probabilità, l'ordine di Stalin è

DERBENT

giunto troppo tardi in quanto sono stati ridotti a 200 i 500 chilometri che inizialmente separavano in linea d'aria le posizioni di partenza tedesche da quella vetta dell'Elbrus, che con i suoi 5629 metri rappresenta il punto culminante della catena Cau-

Inoltre, dopo aver interrotto la ferrovia Krasnodar-Volga, spina dorsale delle comunicazioni vitali di tutto il settore, con la conquista di Kuscevskaja le forze antibolsceviche hanno raggiunto anche l'obbiettivo di rendersi padrone dell'importante diramazione ferroviaria trasversale, che collega la linea del Caucaso col porto di guerra di Eisk, all'estremità sud-orientale del golfo di Taganrog. Procede, cosl, vittoriosamente no riusciti a mantenere tenacemente

Nella stessa regione i Sovietici non hanno desistito dal tentare movimenti controffensivi; uno di questi, di cui ha fatto cenno il comunicato germanico del giorno 31, è stato nettamente infranto da formazioni italiane, ed è costato al nemico perdite rilevanti di uomini e di carri armati. Ed unità italiane - tra le quali si è particolarmente segnalata in questi giorni la 3ª divisione celere - hanno validamente contribuito anche all'espugnazione di una forte testa di ponte sovietics.

In sintesi, si può dire che l'esercito sovietico si dibatta in una situazione estremamente grave, diviso,

noltre, rimasero in nostra mano. Una successiva puntata offensiva

del nemico a sud di El Alamein rimase, anch'essa, perfettamente in-

Questi continui, sterili attacchi del Generale Auchinleck in Africa Settentrionale hanno incominciato a destare nella stessa Gran Bretagna un vivo senso di delusione.

In Estremo Oriente, infine, le truppe nipponiche seguitano ad estendere l'occupazione nelle regioni del Cekiang e del Kiangsi; dopo essersi impadronite dell'arteria ferroviaria. esse attendono ora alla liquidazione delle ultime formazioni cinesi, ridottesi nell'estrema parte orientale



tegico di paralizzare tutta la vita comunicativa del settore, dopo averlo già violentemente separato da quella del resto dell'Unione.

Del pari grave appare la situazione sovietica nel settore del basso Volga, dal momento che forze alleate, dopo aver passato il fiume nella zona di Katchalino, a nord-ovest di Stalingrado, gravitano sulla ferrovia Stalingrado-Mosca, e che altre forze, passate anch'esse ad est del fiume, si dispongono a pronunciare attorno al grande centro del basso Volga un largo movimento avviluppante. Aspri combattimenti, però, si svolgono ancora nell'ansa del Don, ove continuano a sussistere ed a battersi diversi, grossi gruppi nemici.

Anche nel settore del Donez, infine, ove ha finora combattuto il grosso dell'armata italiana, si sta ora portando a termine l'eliminazione degli ultimi focolai di resistenza nemica. Questo ha portato anche all'occupazione di qualche località, più o meno importante, di cui i Russi era-

sca, quello del Volga, da Stalingrado in giù: quello della rimanente linea del Donez-Don e quello del Cau-

Che cosa si proponga e che cosa possa ancor fare, in questi frangenti, il maresciallo Timoscenko, non è agevole, certo, intuire. Secondo gli osservatori più attenti, anche tedeschi, sembra ch'egli pensi di poter ancora opporre qualche resistenza sulle alture collinose elevantisi tra Donez e Don, e sulle prime pendici della catena Cancasica.

In Africa Settentrionale, dopo il fallito tentativo dei giorni 22 e 23, gli Inglesi vollero saggiare ancora la resistenza delle nostre linee nella regione di El Alamein, con un nuovo forte attacco, sferrato il giorno 27. Il nemico urtò nella salda resistenza delle nostre divisioni e dovette alfine battere in ritirata, dopo aver subito la distruzione di 32 carri armati e di una trentina di motoblinde; oltre un migliaio di prigionieri, i-

Whunan, ove la 41° armata cinese ha subito un forte scacco.

Si vanno notando, poi, sintomi sempre più chiaramente rivelatori dello stato di prostrazione fisica e morale in cui si trovano le residue forze di Chung-King: infatti, secondo notizie, provenienti dal Cekiang e dal Kiangsi, numerosi reparti cinesi sarebbero stati costretti ad arrendersi, sospinti dalla fame.

Infine, truppe da sbarco nipponiche, dopo aver preso terra a Buna, sulla costa nord-orientale della Nuova Guinea, hanno iniziato l'avanzata su Port Moresby, portando così la loro diretta minaccia contro l'Australia Settentrionale.

### AMEDEO TOSTI

VISIONI DEL DON: 1) Sulle vie della disfatta bolscevica (R.D.V.) — 2) Nelle prime luci dell'alba una colonna corassata tedesca muove all'attacco — 3) Prigionieri sovietici catturati delle nostre truppe (R. G. Luce Berard) — 4) Repetit dell'ignorte intelling attracture. parti dell'armata italiana attaccani posizioni nemiche (R. G. Luce)



nimamente le disastrose conseguenze della battaglia dell'Atlantico, nè di ritardare di un'ora sola l'irrompente dilagare delle armate tedesche ed alleate nella pianura della Ciscaucasia. Questa è la realtà. I Sovieti seguitano a reclamare aiuti e soprattutto la costituzione del secondo fronte; i laburisti e comunisti inglesi si agitano in pubblici comizi, perchè questo fronte a tutti i costi venga costituito, Churchill si è rifiutato di fare ai Comuni le annunciate dichiarazioni sulla situazione militare generale. E che cosa avrebbe potuto rispondere il Signor Churchill alle domande indiscrete degli onorevoli membri, quando la ruota del destino accelera il suo ritmo in vista delle cime del Caucaso e sulle infocate regioni dell'Egitto e del Medio Oriente?

L'andamento rovinoso assunto dalle operazioni militari nella zona del Caucaso ha provocato a Londra un fatto assolutamente eccezionale.

Il Comandante britannico delle forze da bombardamento, Maresciallo Harris, ha voluto parlare al popolo tedesco, per annunciargli che le incursioni contro le città del Reich saranno intensificate come non mai, e che tutto il territorio del Reich sarà messo a ferro e fuoco, finchè il

# ANCORA SUL SECONDO FRONTE

La richiesta dell'apertura di un « secondo fronte » di cui è stato detto nel numero scorso, si è fatta da parte russa addirittura angosciosa dopo gli avvenimenti sul Don. Poichè peraltro — come si è avuto occasione di dire — un secondo fronte non si crea con la sola volontà e una soddisfazione all'alleato bisonava pur darla; si è cercato di identificare l'Intensificazione dei bombardamenti aerei con un intervento in Europa.

Stampa, radio, uomini politici qualificati da qualché tempo vanno svolgendo il tema che il secondo fronte, è già in atto e s'identifica in quello aereo, ed esaltano quindi la portata distruttiva delle incursioni sperando che una reazione tedesca possa far intendere ai russi che se non altro dal punto di vista aereo vi è stato un alleggerimento sul loro fronte. Si è giunti al punto da esagerare le perdite incontrate dalla R.A.F. nelle

un incursioni contro la Germania, un comunicato britannico, per esempio, nel riferire su una delle prime incursioni della R.A.F. su Colonia, affermava che gli apparecchi inglesi perduti erano 44, mentre il comunicato tedesco asseriva che gli apparecchi inglesi abbattuti erano 37, i quali rappresentavano però, aggiungeva il comunicato tedesco, circa la metà delle forze inglesi impegnate, il che significava che il numero degli incursori si aggirava sulla ottantina di velivoli. Gli inglesi per contro asserirono che ben mille apparecchi avevano volato su Colonia.

Quanto poi ai morti avutisi in quella circostanza dalla popolazione civile di Colonia, da parte tedesca si facevano ascendere a poco più di 300 mentre, secondo Churchill, essi sarebbero stati niente po' po' di meno che 20.000.

Come questo macabro computo di

vittime, per una sola incursione in glese, si conciliasse con l'altro che Churchill stesso a suo tempo comunicò ai Comuni, quando faceva ascendere a poche migliaia le perdite di vite umane avutesi nei numerosi e violenti attacchi della Luttuatfe su Londra, è cosa che riguarda la facile contentatura e la labile memoria dell'opinione pubblica britannica.

Ad ogni modo l'affermazione che ad ogni incursione sul territorio tedesco od occupato partecipa non meno di un migliaio di apparecchi per volta vorrebbe convincere i Sovieti che l'Inghilterra non è impegnata a fornire gli apparecchi richiesti se essi già svolgono una azione tanto efficace ed in numero che non consente falcidia.

Ma — anche dando per buone le cifre — tutta questa profusione di velivoli sul territorio germanico non ha avuto nè l'effetto di attenuare mipopolo tedesco sarà solidale con il suo Führer.

Questa singolare trovata propagandistica, affidata ad un alto capo militare, si prefigge due scopi: 1) dimostrare alla Russia che l'Inghilterra nel settore aereo sta facendo miracoli per aiutarla e che maggiori ancora ne farà in seguito; 2) intimidire il popolo tedesco spingendolo ad una rivolta che costituisce soltanto una inutile illusione anglosassone.

Quanto all'aspetto intimidatorio del discorso, il Maresciallo Harris in fondo non fa che uniformarsi a precedenti prese di posizione da parte dello stesso Churchill, con questa differenza che Harris, capo militare, si è addossata una responsabilità che compete alla direzione politica della guerra.

Non è con l'estensione su più vasta scala della guerra aerea a scopo terroristico che l'Inghilterra potrà





vincere. A parte che le immediate rappresaglie tedesche sono e saranno sempre più tremende, perchè il popolo tedesco dovrebbe essere da meno del popolo inglese nel sopportare le conseguenze luttuose dei bombardamenti? Se la ricetta della vittoria gli uomini politici e per essi i marescialli britannici credono di averrescialli britannici credono di aver-

la trovata nel terrorismo, a ben tragiche delusioni essi andranno incontro, dato che il loro territorio è molto più esposto e vicino di quanto non lo sia quello del Reich secondo dati che furono forniti con estrema esattezza in un lontano fascicolo di questa rivista.

VINCENZO LIOY

AEREI IN AZIONE: 1) Partenza per la cacc'a (R. G. Luce); — 2) All'equipaggio di un nostro acereosilurante vengono comunicate le ultime segnalazioni (R. G. Luce Valvassori), — 3) Velivoli sovietici distrutti sul campo de un viltoriose attacco della Luftwaffe (R. D. V.) — 4) Truppe aviotrasportate scendono in un acerporte africano (R. G. Luce Casadei) — 5) Le opere fortificate di Matra durante una delle quotidiane visite dei bombard'eri dell'Asse (R. D. V.)







### TRUPPE D'ASSALTO GERMANICHE OPERANTI SUL FRONTE RUSSO













# SIGNIFICATO ED IMPORTANZA DELLE PIAZZAFORTI

### LA CONOUISTA DI SEBASTOPOLI E DI TOBRUK

Sebastopoli e Tobruk, due piazzaforti dalla sorte delle quali in gran parte è dipeso il corso dei combattimenti svoltisi nelle due regioni da esse strategicamente dominate, cioè nella Marmarica e nel Mediterraneo da una parte e nella Crimea e nel Mar Nero dall'altra, è ben noto come siano state conquistate dalle truppe tedesche, italiane e ru-

mene. Queste piazzaforti costituiscono come i due ultimi anelli di una formidabile catena di fortificazioni: Varsavia, Pultusk, Lomsha, Brest-Litowsk, Liegi, la frontiera belga-olandese, Verdun, la linea Maginot, Singapore, Hong-Kong, le quali hanno seguito tutte la stessa sorte di Sebastopoli e di Tobruk.

Le lotte sostenute per la conquista di queste formidabili fortificazioni hanno confermato le esperienze già fatte durante la prima guerra mondiale, tanto in occidente che ad oriente, sia per quelle invecchiate come mezzi di resistenza, come per quelle moderne, dimostrando che esse non potevano resistere all'urto dei moderni mezzi di assalto di un esercito. Tuttavia alla fine della prima guerra mondiale, in seguito ai combattimenti svoltisi intorno a

Verdun, è parso che la tecnica militare volesse rivalorizzare l'efficacia delle piazzaforti, così da consi-



Lo si è fatto forse a torto? E cioè, la rapida caduta di numerose piazzaforti avvenuta nella presente guerra conferma la conclusione tratta già da esperti militari dalle esperienze fatte all'inizio della prima guerra mondiale, che l'epoca delle fortificazioni stabili e delle piazzaforti sarebbe superata definitivamente? Oppure la caduta di tante piazzaforti va attribuita ad errori di costruzione e alla condotta delle operazioni che miravano alla loro difesa?

I comandanti militari e gli uomini di Stato, che devono rispondere davanti all'opinione pubblica dei loro Paesi della caduta di costose opere fortificate e di piazzaforti ritenute inespugnabili, riversano facilmente la colpa sui tecnici, e sui costruttori. Così si è affermato, in occasione della caduta di Singapore. che il fronte difensivo di questa piazzaforte era rivolto soltanto contro un attacco dal mare, e che le opere fortificate verso terra erano recenti ed improvvisate, non essendosi mai pensato alla possibilità di un attacco che scendesse dalla penisola di Malesia. Per giustificare inoltre la impossibilità della resistenza sono stati accampati anche motivi di ordine operativo, strategico, tattico; la Maginot è stata presa per esem pio alle spalle; la resistenza della fortezza di Liegi fu paralizzata tanto nel 1914 che nel 1940 dall'impiego di nuovi, singolari mezzi offensivi. Le piazzaforti poi che erano collocate presso grandi centri urbani, come Hong-Kong, accusavano la loro debolezza nel fatto di dover tener conto della sorte di numerose popolazioni di donne, vecchi e bambini, in modo da non poter sostenere gli orrori di una lunga ostinata difesa.

Nella maggior parte dei casi, però, la caduta delle piazzaforti va attribuita anzitutto all'indebolimento della volontà di resistenza della guarnigione. Quando centri fortificati alzano la bandiera bianca appena il nemico li pone sotto i suoi attacchi o li assedia, in luogo di tener duro fino all'estremo esaurimento della capacità di resistenza degli uomini e delle opere, ciò non può esser imputato come una insufficienza dell'efficacia di un determinato sistema di fortificazioni. Singapore rappresenta forse la più palese conferma di ciò. Per la difesa di un punto così importante dell'impero, gli inglesi avevano assegnato il peso maggiore della resistenza, come del resto avevano già fatto in Grecia, a Creta e nell'Afri-





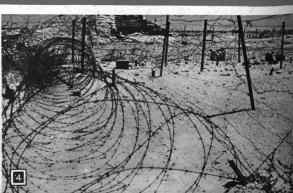

ca, alle truppe dei Domini e degli Stati vassalli, agli australiani e agli indiani, risparmiando il più possibile le truppe della madrepatria. Era possibile credere che questa accozzaglia di truppe eterogenee

si sarebbe battuta fino all'ultimo sangue? Il Comando inglese poteva sorprendersi se gli indiani, per esempio, alla prima occasione opportuna sarebbero passati con armi e

bagaglio dalla parte del nemico! Ma dove le guarnigioni hanno voluto offrire il massimo della resistenza, allora si è visto che lo spirito di sacrificio, la tenacia combattiva, l'impeto dell'attacco e l'abilità dei comandi sono stati sempre i fattori decisivi che hanno segnato la netta superiorità delle truppe dell'Asse su quelle del nemico. Tobruk e Sebastopoli ne sono la conferma.

riore resistenza offrendo la capitolazione. Davanti a Sebastopoli, invece, la difesa della guarnigione è stata molto più accanita, ma essa

è stata superata dalle truppe tedesche e rumene, nonostante le eccezionali difficoltà delle diverse specialità d'armi necessarie alla demolizione sistematica e graduale delle imponenti e modernissime fortificazioni della piazzaforte sovietica. Da una parte i nemici dell'Asse

nell'attuale guerra, per quanto riguarda i loro sistemi più moderni di opere fortificate, hanno subito dei duri colpi e delle clamorose sconfitte, mentre dall'altra gli eserciti dell'Asse sono stati capaci di utilizzare i progressi fatti nella tecnica moderna, come è avvenuto per le fortezze di Gondar e di Bardia,

dove le truppe italiane e tedesche

questo deve resistere fino alle estreme possibilità di difesa, salvo che il Comando non ritenga di far cessare la resistenza, quando il prolungamento della stessa non ha alcun significato nel quadro complessivo della lotta. L'attaccante, in generale, non deve dimenticare il precetto del gen. Moltke, il quale già prima della guerra franco-tedesca del 1870 scriveva: « Gli eserciti del nostro tempo non indugiano davanti alle piazzaforti, che essi si lasciano dietro le spalle. L'obiettivo delle loro operazioni non sono le piazzaforti, ma le armate nemiche, la cui distruzione è anteposta a tutto il resto ». Una fortezza deve esser presa di fronte soltanto se il corso

poteva esser sferrato alle spalle.

Se invece il nemico passa all'attac-

co di un simile sistema difensivo,

delle operazioni lo esige. Nello stesso tempo, quando ciò è possibile, una piazzaforte non deve esser attaccata nel punto della sua massima resistenza, ma dove essa dimostra di esser più vulnerabile, come hanno fatto i tedeschi con la Maginot, e i giapponesi con Singapo-

re, che è stata attaccata dal lato terra, e non dal mare. Nelle discussioni sul valore delle piazzaforti in genere, i tecnici e gli esperti militari spesso hanno sentenziato a sfavore di esse. E' stato ri-

cordato in queste stesse pagine che scrittori militari di grande valore, come Moltke e Debeney, hanno ammonito: « Non costruite fortezze, ma ferrovie! » o « Basta col cemento, allargate le ali ». E' questo un ammonimento che potrà valere anche per l'avvenire o si tratterà di trovare anche in tal campo un equilibrio fra la difesa e l'offesa anche se l'offesa ha trovato la sua maggiore efficacia nella rapidità del movimento e

la difesa il suo peggior difetto nella

immobilità cui è condannata?

W. A. B.

1) Cavalleria italiana in Russia (R. G. 1) Cavalleria italiana in Russia (R. G. Luce) — 2) All'attacco di Sebastopoli. Un immenso fragore accompagna lo scoppio delle cariche esplosive che squerciano torri e cupole corazzate — 3). La d'attibuzione della posta in una località avanzata del fronte egizione (R. G. Luce Canton) — 4) I retricolati dinanzi a Marsar Matruh (R. G. Luce Carton) — 5) Portenza (R. G. Luce) — 60 (R. G. Luce) — 70 (R. G. Luce) — 70 (R. G. Luce) — 71 (R. G. Luce) — 72 (R. G. Luce) — 73 (R. G. Luce) — 74 (R. G. Luce) — 75 (R. G. Luce poli i mezzi corazzati tedeschi snidamo le ultime resistenze bolsceviche (R.D.V.) — 7) Prigionieri britannici in attesa di essere avviati verso le retrovie (R. G. Luce Mandolesi)



La rapida, abile manoyra del Comando nella Marmarica ha fatto cadere Tobruk, che era stata munita negli ultimi mesi degli accorgimenti più moderni per resistere ad un lungo assedio, prima che gli inglesi organizzassero la sua difesa nel corso della loro ritirata. Gli inglesi hanno calcolato che la marcia delle truppe italo-tedesche verso oriente non sarebbe stata iniziata subito, e perciò sono stati sorpresi dall'attacco improvviso sferrato contro il fronte meridionale della piazzaforte che ha creato un cuneo nel dispositivo della sua difesa, privandola fra l'altro dei rifornimenti di acqua. Così, malgrado l'accanita resistenza delle truppe di alcuni forti e batterie, il comandante della piazzaforte ha considerato inutile ogni ulte-

hanno saputo resistere a rabbiosi attacchi per intere settimane ed anche per mesi.

Il significato e l'importanza delle piazzaforti e dei sistemi fortificati, nel corso della storia delle guerre, sono rimasti inalterati. Le piazzaforti hanno anche oggi il valore di uno scudo e di una corazza che protegge il difensore. Quando sono cosi forti che nessun avversario osa mettersi alla prova di abbatterle, allora hanno già esercitato la parte più importante del compito ad esse assegnato. Si deve alla potenza del sistema difensivo creato dai tedeschi ai confini occidentali, se nell'autunno del 1939 l'intero esercito tedesco ha potuto rivolgersi con tutte le sue forze contro la Polonia, senza preocparsi di un eventuale attacco che



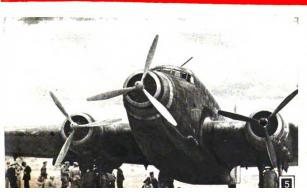

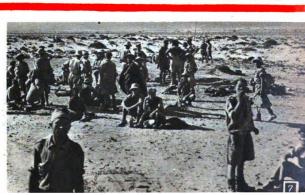







PRIGIONIERI DI OGNI COLORE: 1) Nel momento in cui vengono raggruppat e perquisiti. — 2) Sugli autocarri per proseguire verso i campi di concontramento. — 3) Lungo le piste desertiche. — 4) A bordo dei piroscafi in viaggio per l'Italia (R. G. Luce Margdolevi e Esposito)

## DOCUMENTI E BOLLET DELLA NOSTRA GUERRA

2054. BOLLETTINO N. 788

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 25 luglio:

Sul fronte egiziano attività delle oppost artiglierier, nel settore meridionale puntate di messi blindati nemici sono state respin-te e qualche carro ormato reso inefficiente. Dieci apparecchi britannici venivano abbattuti dalla caccia germanica e due da:la nostra durante vivaci azioni aerse.

Per il suo valorosa comportamento si è

rer il suo vaiorese comportamento si e segnalata, nei combattimenti dei giorn. scorsi, la divisione "Pavia". Velivoli nemici hanno bombardato Tobruse provocando danni materiali di limitata im-portenza alcuni civili libici sono rimasti ccisi o feriti.
Nel Mediterraneo orientale un sommergi-

ile, al comando del tenente di vascello Serg. Puccini, ha silurato e effondato un piroscato di 5000 tonnellate. Altro nosto sommergibile silurava e aftondava un trasporto carico di truppe.

In un tentato attacco ad un nostro con-

voglio — nel corso del quale un :nercanti-era non gravemente danneggiato — quattro aerosiluranti britannici sono stati d strutt.: una parte degli aviatori risulta catturata.

### 2055. IL DUCE IN MARMARICA

una parte degli aviotori risulta catturata.

2055. IL DUCE IN MARMARICA
Dal 2 giugno giorno della conquista di
Marsa Matruh e fino al 20 luglio successivo il Duce è stato nelle cono della opportazioni della Marmarica. Egli. oltre i quotidiani rapporti alla sede del Comando Superiore dell'Africa Settentrionale, ha ispesionatto truppe, campi di aviazione, besi
navatil, ospedati militari italiani e tedeschi,
cestri logistati e di addesiramento, villaggi
depense al velore a piloti della 5 Squadra
cestra logistati e di addesiramento, villaggi
depense al velore a piloti della 5 Squadra
cessea, Le rasseque incapettate del Duce
hanno sollevato grande entusicamo fra lo
truppe che dopo aver compiuto un belizo
di 700 chilometri, si accingono riord'ante,
rifornite e col morale sempre alto ad afirontare con i camerati tedeschi la seconda
inse della battaglia.

Sulla via del ritorno il Duce ha sostato
per alcune ore ad Atene dove al campo
di Tatoi, erano ad attendero il Genorale
Geloso Commadante dell'11ª Armata e 1
Misistro Chigi, Dopo la rituale vialta sulrifornato della della periori della periori
della giorni della della periori della periori
della ferrida malfiestazioni.

Alla sede della Legazione italiana il Duce
na ricevulo il Ministro di Germania ad Atene van Altenburq, il Capo del Governo
prece Generale Tsoladogiu, il Ministro dell'
Economia dott. Gotzánania e 1 Podosità di
Altene Cheordiaddos. Queste autorità hamno presentato al Duce l'omaggio delle popolazioni di Atene, All'imbruntre del 20 luglio il Duce atterrava regolarmente all'Aereporto di Guidonia dopo aver volta durante 20 giorni per oltre 6000 chilometri
aul mare e sul deserto.

2056. BOLLETTINO N. 789

2036. BOLLETTINO N. 789

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in dota 25 luglio:
Sul front espisione colonne di truppe e di messi avversari sono state efficacomente colpite della nostre artiglierie.
Formazioni dell'Asse hanno vigorosamente contrastato l'attività della R.A.F.: tre appurecchi britamici risultano abbattuti.
Nelle aspera recenti lotte si è distinto della Divisione "Trento" anche il III batta-gilone del 62 Reggimento Fanteria, che ha distrutto 15 carri armati nemici,
Reparti acres ittiliani e germanici hanno

distruto le com arman nemici.
Reparti acrei italiani e germanici hanno
attaccato le basi di Malta: un "Hurricano"
è precipitato ad opera della caccia tedesca.
Due nostri velivoli non sono rientrati da la loro missione di guerra,

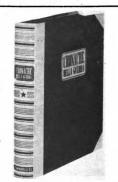

Sono in vendita in limitato numero di copie le copertine in mezza tel a a rilievo e l'indice per i volumi PRIMO, SECONDO, TERZO di

### CRONACHE DELLA GUERRA

Collezionisti potranno riceverle franco di porto in Italia versando

### LIRE VENTICINQUE

CADAUNA sul C./C. Postale numero 1/24910 intestato a

TUMMINELLI EDITORE ROMA, CITTÀ UNIVERSITARIA 2057. BOLLETTINO N. 790

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 27 luglio:
Un tentativo di attacco nomico contro il

Un tentativo di attacco nomico contro i settore meridionale del fronte egiziano è stato infranto dalla pronta reazione di no-stri reparti: abbiamo preso altri prigionieri.

stri reparti: abbismo preso altri prig.onieri.
L'aviczinose ha appoggiato le operazioni
terrestri e ripotutamente battuto le restrovie
avversarie, Un'incursione britannica su To-bruk causava lievi damni e qualche vittima:
un velivolo partec'ponte all'azione veniva
distrutto dalle artiglierie contraereo della

picassa.

Formazioni di "Spitlire", che tentavano di intercettare i bombardiori dell'Asse di ritorno dall'avese efficacemente colpito le attrezcature belliche di Malta, sono state attaccate dalla caccia intifica e germanica: quest'ultima abbatteva in combatt'mento 2 apparecchi nemici

2058. BOLLETTINO N. 791

2058. BOLLETTINO N. 791
il Quartier Generale delle Forze Armate
comunica in data 28 luglio:
Nelle sone a sud di el Alamein, in ripetuti violenti combattimenti svoltisi durante la giornate di ieni contro la divisione
"Trento" e la 30º tedesca, il nemico di
aubito gravi perdite sensa riportare alcun
vantaggio: oltre un migliatio di prigionie".
in gran parte australiani, sono rimasti in
nostra mano: 32 carri armati ed una treatina di automessi blindati del nemico r
sultano distrutti.
Nel settore meridionale del fronte, nucloi

sultano distrumirilamente del fronte, succioi sultano distrumirilamente del fronte, succioi neutre posizioni sono stati battuti e respinit dal preciso fuoco dell'artiglieria; in v.vaci il printensici venivano costretti e ripisgare. L'aviazione dell'Asse ha agito sulle forse avversarie con lancio di bombe e intragitamenti; in duelli acresi nove velivoli venivano abbattuti dai cacciatori germanici ed uno dei nestri una bombardiere, colpito della disea controserse di Tobruk. Por la controla della controla della coccia di scorto, condevano in fiamme.

in fiamme.

Dalle axioni della giornata due nostri
aeroplani non hanno fatto ritorno,

2059. BOLLETTINO N. 792

ceroplani non hamae latte ritorne,
2059. BOLLETTINO N. 792
Il Quartier Generale delle Forze Armate
comunica in data 29 luglio:
Aŭoni di elementi esploranti sul fronto
dell'Egitto si sono concluse con perdite per
l'avversario e con le cattura di una patlugita comandata da un utificiale.
Formazioni aeree da bombardamento e
da caccia italiane e ledesche, in ripetuti
attacchi su colonne nelle retrovie nemiche,
hamae ottenuto visibili effetti incendiando
i inutilitzando buon numero di mezal blindati e di autocarri. Due velivoli risultandistrutti da cacciatori germandi o quattro
di buttati contrarene.
Gil aerodromi dell'isola di Malta sono
siati bombardati da reperti dell'artictione
dell'Asse che vi hama buscitto incendi
dell'Asse che vi hama buscitto incendi
con la competita dell'isolo, due aerosiluranti
britantici venivano abbattuti e cinque di
ri sicuramente colpiti alcuni componenti
degl'i equipaggi, fra cui due ufficiali, sono
stati fatti prigionieri.

2050. BOLLETTINO N. 793

2060. BOLLETTINO N. 793

2060. BOLLETINO N. 795

Il Quartier Generale delle Forze Armate
comunica in data 30 luglio:
L'attività operativa sul fronte egiziano è
stata ieri limitate ad azioni di pattuglie e
a duelli di arfiglierie.
Nostri reparti esrei hanno attaccato con
successo geroporti e centri delle retrovie
nemiche. Un nostro velivolo non è rientrato

nemiche. Un nostre vestron della dase.
Formazioni dell'aviacione dell'Asse hamo
benbardato le utteracture belliche di
Malia della della della distributa della del

cacciatofi tedeschi,
Apparecchi britannici hanno lanciato la
notte scorsa alcune bombe dirompenti nei
dintorni di Licata: un civile è rimasto ferito, nessum danno è segnalato.

2061. BOLLETTINO N. 794

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 31 luglio:

comunica in data 31 lugilio: Una puntata avversaria a sud di el Ala-mein è stata nettamente respinta da nostri reparii: sul rimanente fronte gli opposi elementi esploranti hanno svolto normale

substrit.

Tripicase di Tobruk è stata bombardata de velivoli britannici uno dei quadi, colpito del tiro dell'artiplieria contressea. è precipitato in ticamner i danni sono limitati. nessuano perdite è segnalata.

Su Malia, nel corso di crisioni di bombardanento di repuri carse italiani e tedeschi, hanno crutto luogo vivaci scontri a seguito dei quadi la RAF, ha perduto ciaque apparecchi abbattuti dalla caccia dei. Plass. Non è tomato, dalle operazioni della giornata, un nostro aeroplano.

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 25 — Situazione militare, A oriente di Rostov, occupazione di Novocherkasis e combattimenti per il passaggo del Don, Avanzata germanica nell'ansad el Don, Attacchi sovietici a nord-ovest di Voronez, sul Wolchov e davanti a Pierboburgo, Nel Mediterrameo 10 appa.ec/hinglesi abbatiuti. Bombardamento gereo di

DOMENICA 26 - Avvenimenti politici e

d plomatici.
La stampa europea sottolinea il signifcato della visita del Duce alle truppe del-

l'Africa Setteptrionale.

Il Congresso indiano si riunisce per defi.

In Consenso indiano si riunisce per delinite ingresso indiano si riunisce per delinite ingresso indiano di riugiardi
elell'Inphilterra.

Situacione militare.

I tedeschi passano i Don a sud e ad
est di Rostov Attacchi aerei tedeschi contro navi nel Volga. 2 petroliere incendiate
e due chiatte ationadae. Attacchi soviettici
nel settore di Voronez, Bombardamento aereo di Malta, Attaccco aereo germanico
sulle coste orientali dell'Inphilterra. Incursioni ceree inglesi sulle regioni del Reno
e del Meno. Il apparecchi soviettici sulla
Prussia orientale. Il 24 e 25 luglio 128 apparecchi soviettici sulla
Prussia orientale. Il 24 e 25 luglio 128 apparecchi soviettici sulla
Lunusioni soviettici abbattutti, 5 apparecchi
tedeschi mancanti.

LUNEDI 27 — Avvenimenti politici e di-

LUNEDI 27 - Avvenimenti politici e di-

LUNEDI 27 — Avvenimenti politici e di-plomattici, il Primo Ministro Tojo, parlando per la prima volta nella città di Osaka, dopo la sua assunzione al potere, ha illustrato la attuale fase costruttiva del nuovo ordino nella più grande Asia Orientale. Il Ministro

ha allustrato la politica per l'ulteriore con solidamento dell'organizzazione nazionale nazionale

solidamento dell'organizzazione nazionale diurante il tempo di guerra.
Situazione militare.
Bataiska est di Rostov, occupata. Truppe tedesche raggiungono il liume nell'ame del Don. Combattimenti a Kolaisch, Attacchi and solidamento del del combattimenti a Kolaisch, Statisch and del del combattimenti a Kolaisch, Attacchi and del combattimenti a Kolaisch, and del combattimenti and combatti settore centrale. In Egitto azioni nemiche a sud di El-Alamein, Bombardamento aereo di Malta Incursioni aeree tedesche sulle coste meridionali inglesi e sul Midlands. Incursioni aeree inglesi sulla Germania orientale e su Amburgo, 37 apparecchi inglesi abbattuti. Nel Pacífico 71,000 tonnellate di naviglo

nemico affondate dai Nipponici.

MARTEDI 28 — Situazione militare.

MARTEDI 28 — Situanione militare.
Continua l'avanzata tedesca ad est e a
sud di Rostov. Nel settore centrale lo zo
nemiche accerchiate e fatte prigioniere. Altacchi sovietici a Wolchov. In Egitto attacchi nemici alle posizioni di El-Alamein.
Bombardamento aereo di Malta. Incursioni
oeree tedesche sulla zona di Birmingham,
sui Midianda e sull'Inghilterra orientale.
Incussioni acree inglesi sulla regione nord
accessioni cere e la contra de la contra c

MERCOLEDI 29 — Situazione mili

A sud del Don reparti tedeschi oltrepassano i fiumi Manic e Sal, Ritirata sovietica a nord ovest di Kaldsch, Attacchi cerei alle colonne di rifornimento e alle comunicazioni ferroviarie sovietiche ad est del Volga, 3 camnoniere sovietiche affon-date nel delta del Don; altri piroscafi dam-

neggiati sul Volga, Azioni nemiche respinite a Voronez e sul Wolchov, In Egitto atlacco aereo a Suez e su un acrodromo a ovest di Alessandria, Nella Mamica un battello vedetta germanico affondato, incursioni aeree inglesi sulla Germania settentrionale e occidentale. Nuovo atlacco a Amburgo, 45 bombardieri nemici abbattuti. Incursioni aeree tedesche sull'inghilterra centrale e meridionale, In Cina i giapponesi distruggono gli ultimi resti del 74" corpo d'armata cinese.

corpo d'armata cinese.

GIOVEDI 30 — Situazione militare.

A scd del fiume Sal, occupazione della città di Proletarskaia. Nel settore centrale e a sud del lago l'imen combattimenti locali, Attacchi aerei nell'Estremo Nord, a Murmansk e sul gollo di Kolo, Incursioni aeree inglesi sulla Renama, sul Palatinato e sulla Saar, in particolare su Saarbrucken, 9 apparecchi nemici abbattuti, incursioni aeree tedesche sulle coste oriestali dell'Inghiltera e su Birmingham, motocannoniere inglesi affondate davanii alle coste olandesi. Attacchi aerei n.pponici a Port-Darwin in Australia e a Port Moresby nella Nuova Guinea.

Moresby nella Nuova Guinea.

VENERDI 31 — Situeziose militare.

Superato il corso inferiore del Don, le truppe tedesche e alleate raggiungono Salak. Kuischewskaja occupata, Formazioni italiane respangono attacchi sovietici nell'amsa del Don. Attacchi sovietici respensive della consultationa della consulta

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli . Istituto Romano di Arti Grafiche Roma - C.ttà Universitaria

## Novità Tumminell

### NELLA NUOVA BIBLIOTECA ITALIANA Diretta da ARNALDO BOCELLI

abbiamo pubblicato:



SOSTE E CAMMINI

Un volume di 234 pagine (gr. 210) . L. 20

Nuove, ariose « passeggiate » per luoghi e contrade cari alla nostalgia romantica e lombarda di questo delizioso poeta-pellegrino; tra le più felici dopo quelle, giustamente celebrate, dei Doni della terra e di Nuvole e paesi.

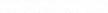



### 8. MARIO PRAZ: MACHIAVELLI IN INGHILTERRA

Più che saggi, capitoli di una interessantissima storia degli influssi della cultura italiana in Inghilterra, ricostruita con quella conoscenza delle fonti, quella acutezza d'analisi e quella vivacità di stile, che sono proprie del nostro maggior cultore di cotesti studi.

NELLA STESSA NUOVA BIBLIOTECA ITALIANA SONO STATI GIÀ PUBBLICATI:

- 1. BONAVENTURA TECCHI, La vedova timida (racconti) L. 18
- 2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo) " 25
- 3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggi e note) ,, 30
- 4. LUIGI BARTOTTNI, Il cane scontento ed altri racconti " 20
- 5. GIANI STURATICH, Notte sul porto (racconti) " 20
- 6. SILVIO D'A-MICO, Dramma sacro e profano "25



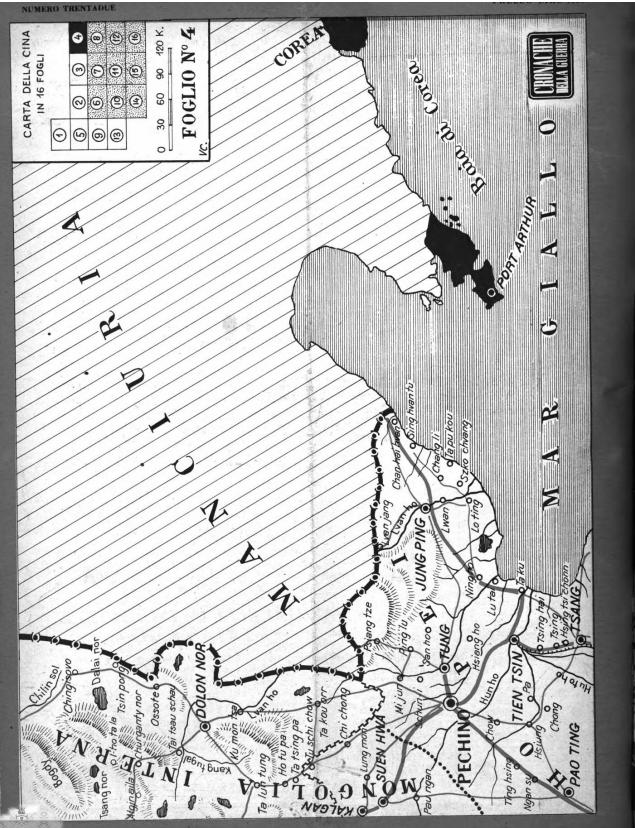